### ECONOMIA RURALE

Sugli ingrassi recentemente proposti, de' concimi artificiali, concimi concentrati, ingrassi liquidi concentrati a base ammoniacale ecc.

Da per tutto si annuncia la scoperta di nuovi ingrassi, capaci di fertilizzare i campi colla dose di poche libbre e con tenuissima spesa, e così promettendo facili e abbondanti i raccolti, si smungono le tasche a' creduli coltivatori.

Il prof. Girardin, chimico illustre di Rouen, dopo di avere analizzato alcuni di questi ingrassi, e dopo aver raccolto quanto l'esperienza di pratici autorevoli ha somministrato, conchiude in questi termini precisi: "Diciamolo adunque con coraggio: i nuovi ingrassi del commercio non sono che inganni indegni; i proclami dei negozianti non sono che menzogne, ed i coltivatori avvertiti sarebbero bene stupidi se favorissero questa crociata, diretta contro le loro horse. Nelle circostanze presenti, in cui la febbre degl'ingrassi a dose omiopatiche è nel suo pieno vigore, le società agronomiche, che attendono agl'interessi dell'agricoltura, debbono suonare l'allarme, ed il governo mancherchhe alla sua missione ove non cercasse, colla maggior sollecitudine, i mezzi opportuni a fermare questo svergognato ciarlatanismo, il quale viene ad aggravare maggiormente le angustie della nostra popolazione rurale. " Ed il chiarissimo Dupia, presiedendo recentemente a Taunel il Comizio agricola della Nievre, disse: " una delle quistioni, di cui si è più vivamente preoccupato, nell'ultima sua sessione, il Congresso, è quella dei concimi artificiali, detti anche concimi concentrati. Il ciarlatanismo se ne era impossessato, e già cominciava a far numerosi acquisti nelle campagne. Una commissione composta di 25 membri, di cui era relatore il sig. Pagen, illustre chimico, membro dello Istituto e segretario della Società nazionale e centrale di Agricoltura, dopo aver segnalato gli abusi, le frodi e gl' ingauni di questa funestissima speculazione, è stata dell'unanime avviso: che era tempo di mettere un termine a siffatte intraprese, e che il governo dovesse prendere le misure convenienti per reprimere gli abusi del commercio degli ingrassi artificiali così detti concentrati; aggiungendo che questa repressione è urgente nell'interesse stesso dell'industria leale degl'ingrassi posti in commercio. \*) "

Quindi noi stimiamo adempiere un santo officio avvertendo i nostri coltivatori dell'alta Italia dell'insidie, che ad essi si vanno apparecchiando. Fra le quali appunto, non è l'ultima quella di dichiarare e di pretendere: che basti imbeverne il seme con questi ingrassil erronea sentenza, detta e ripotuta più volte dai ciarlatani e dagli ignoranti, o contradetta altre tante volte e dalla scienza e dalla pratica. E quindi il coltinatore sappia che la radichetta, a svilupparsi e ad uscire dal seme, non di altro abbisogna e si nutre che di quanto la natura le apparecchio entro al seme stesso; nò può trarre dall'aria, dal terreno o da altro qualsiasi oggetto neanco il minimo nutrimento; o cho abbisogna solamente di alquanta umidità. E la pianta poi ha bisogno e succhia sostanzo nutrienti, allora solo che può escreitare la respirazione, o sia quando essa mostra sopra terra le sue foglioline. E dappoiché in questo mentre le radici si vanno pure allungando o scostando più o mono, dal luogo in cui trovasi il seme, così è manifestato che l'ingrasso posto da vicino al seme, non può esser utile siccome si va pur bucinando, ma è per lo meno inutile.

Ma un ingrasso servirà egli almeno ad eccitare, a stimolare il germe sicchè più sollecito e più vigoroso spunti e fruttifichi? No certamento: ed anche questo è un'altro errore grossolano. La natura non addomanda che calore ed umidità per far isvogliere i semi. Il primo ci viene dalla stagione, ed il secondo dal terreno. Se questo è secco, e non può irrigarsi, l'aver umetato il seme, e indottolo a svilupparsi è di gravissimo danno, perchè di poi non trova la umidità che gli è necessaria; e se il terreno è umido, tal pratica è inutile.

Dunque i suggerimenti di infondere i semi negl'ingrassi anzidetti, o di spargere questi soltanto da vicino al seme, ed altri simili, sono pratiche inutili e non rade volte anche dannose, e quindi da evitarsi. E i nostri agricoltori vogliano piuttosto diligentemente prepurare i concimi consueti, e nello sterco, per aumentarne la massa, aggiungere tutti gli avvanzi di erbe, di animali morti ecc., ed allora vedranno accrescinta la fonte di loro ricchezza; nè mai si lascino adescaro dai tanti ciarialani che sotto nuove vesti muojono e rivivono ogni giorno.

FRANCESCO DOTT. GERA

<sup>\*)</sup> Il rapporto venne addottato alla unanimità, e poscia spedito a tutte le Società di Agricoltura, ed a tutti i Comizii della Francia.

#### aceuree *a*

## Anticolo II.

Dalla rada di Tieste salpando, la prima città che, quasi cigno a fior d'acqua, si presenta a mano stanca del riguardante, è Capodistria. Justinopoli fu un tempo chiamata, poscia Caput Istriae: vale a dire capo di quel lembo di terra, che terminando a Pola, forma a levante la parte estrema d'Italia. Così appunto l'esule ghibellino si esprime:

" Si corri a Pola, presso del Quarnaro, " Ch'Italia chiudo, e i suoi termini bagna.

Ma noi lasciamo da parte la geografica questione e diciamo che, Capodistria, italiana di l'avella. costrutta venne sovra d'un'isoletta, che a guisa di catino rovesciato sorge dal mare; che è coronata a breve distanza da colli e monti fruttiferi, ed occupa una delle spiagge più amene e ridenti dell'Adriatico. Fra le cittadelle dell'Istria, materialmente considerata, può dirsi la prima: la sua piccola piazza di un bel quadrilatero va distinta per monumenti di architettura antica e moderna; così che serve spesso di soggetto agli artisti pei loro quadretti di prospettiva: il suo bel-vedere offre un punto sul mare dei più interessanti. Non sono che 7mila i suoi abitanti, metà dei quali addetti alia gleba; eppure accoglie tra le sue mura e sostiene parecchie istituzioni, quali sono: due Monti di pictà, un' Ospitale, un' Asito di Carità per l'infanzia, un Ginnasio, un Teatro ed una Sala pei sociali trattenimenti. Ciò dimostra che i suoi cittadini non conoscono sacrificio quando trattasi di promuovere l'utile ed il decoro del proprio municipio. E basti un solo fatto recente a dare luminosa prova di quanto possa ne' Capodistriani il sentimento della patria dignità.

Da parecchi anni addietro fu Capodistria sede di un Ginnasio erariale, altorchè nel 1842 per superiore disposizione le venne tolto per trasferirlo nella città di Trieste, senza speranza che fosse altrimenti provveduto. Le rendite del Comune erano troppo scarse per sostenerne da se la spesa. Non restava adunque altro spediente, onde riavere il perduto stabilimento, che sostenerlo col privato peculio. Volevano que' cittadini che un Ginnasio a guisa di quelli del Lomb.-Veneto sorgesse di nuovo nell'illustre loro città a vantaggio dell'intera provincia: unanimi pertanto convennero di sopperire con offerte volentarie al necessario spendio. Ciò determinato, in poco d'ora misero, assieme l'ingente somma di fior. 52mila, a cui aggivnsero una sovvenzione a carico dell'erario comunale, e fior. 400 annui del civ. Monte; ed ottenuta la ministeriale sanzione, il Ginnasio italiano e latino fu fondato ed aperto. Non vi sembra questo hello esempio degno d'imitazione? Lode adunque ed encomio ai doviziosi cittadini che del proprio censo furono larghi a pro del patrio Istituto, lode al testè cessato Amministratore del civ. Monte, il quale, raddoppiati avende in un decennio (dal 1840 al 1850) i pochi suoi capitali, lo rese atto colla propria rendita a contribuire anch' esso all' opera di educazione.

Coloro tra i miserabili del Comune che cadono infermi, e quelli che per vecchiaja si riducono impossenti, trovano cura e ricovero presso il civico Ospitale, che è di vecchia istituzione: i loro figlioletti poi d'ambo i sessi ricevono istruzione e nutrimento nell'Asilo di Carità, il quale venne segnato da questa epigrafe:

PERCHÈ I FIGLI DEL POVERO
CRESCANO A RELIGIONE E CIVILI VIRTÙ
QUESTO ASILO DI CARITÀ
LA BENEFICENZA DEI JUSTINOPOLITANI
FONDAVA
L'ANNO 1839 IN MAGGIO

I cittadini tutti più o meno doviziosi concorsero a suffragare la moderna opera di càrità: ma chi promosse con ogni suo studio, ed indefessamente cooperò alla sua fondazione ed ordinamento fu l'avvocato dott. Antonio Madonizza. A lui però si associarono con nobile gara nel pietoso ufficio il co. Giuseppe del Tacco, ed il nob. Pietro Venier e la contessa Marianna Pola Grisoni, donna in cui lo spirito di carità va del pari e forse supera le molte sue ricchezze, dava l'ultima mano, e la più importante, donando l'intero fabbricato ad uso dell'Istituto.

E poiché ci cadde di nominare la co. Pola Grisoni, toccheremo tosto delle pie fondazioni di pubblica beneficenza istituite e da istituirsi da quella doviziosissima famiglia in Capodistria. Nel 1841 moriva il co. Francesco Grisoni senza figli, e lasciava in usufrutto alla superstite consorte un milione di fiorini di facoltà; disponendo che poscia la metà dell'ingente capitale debba servire all'erezione di una Casa di Ricovero, il cui scopo sarà di accogliere e mantenere in convitto tanti ragazzi e ragazze, orfani ed indigenti, quanti saranno dalle rendite della sostanza consentiti. E dovranno essere tutti giovanetti, onde vengano opportunamente istruiti, ed in un'arte qualunque allevati fino agli anni venti, dopo i quali saranno dimessi in condizione di poter provvedere a se stessi.

La Contessa vedova frattanto, interpretando lo spirito della disposizione del defunto Conte, incominciava a porla in atto coll' erogare la somma di fior. 30mila all'istituzione di un Monte privato di pegni; affinchè, oltre al servire ai frequenti bisogni dell'indigenza, sia l'utile convertito in sei grazie annue di fior. 200 ciascuna a favore di altrettante fanciulle povere ed oneste del Comune, quale dote pel caso del loro matrimonio, il quale non verificandosi, ne ricevono la metà. Lasciando per brevità di parlare delle molte altre larghezze giornaliere e mensili, e dei soccorsi di ogni maniera da quella nob. Dama prodigati a tutti i bisognosi della città e contado, diremo solo che da molti anni la sua vita non è che una sequela di be-

nesicenze, e le di Lei ricchezze passono per le sue moni solo per essere versate sovra di un maggior numero d'indigenti.

Il grosso commercio, fonte principale di ricchezza, langue affatto, od è limitato al traffico degli oggetti di consumo locale; ond' è che, ad onta del buon volere, assai lento si è l'urbano materiale miglioramento. Confinati per tanto i capodistrioni al soli proventi dell'agricoltura, hanno cercato per ogni modo di avvantaggiarsene, coltivando con particolare diligenza i cercali, la vite, l'olivo e le frutta, ed introducendo e diffondendo più che altrove il gelso, e l'allovamento del bestiame bovino. Varii sono i notabili possidenti di latifondi i quali hanno contribuito e contribuiscono al progresso agricola. Pure si merita particolare menzione per ogni sorta di agrario avvanzamento il marchese Andrea Gravisi, che un recente scrittore qualifica cogli epiteti di modesto, ricco, gentile, generoso e carissimo. Dalla coltivazione del gelso ne venne il prodotto dei bozzoli, e l'erezione delle blande, oggi in qualche numero; non però in corrispondente progresso. Se non che in mezzo alla generale trascuranza nel setificio fa onoróvole eccezione il sig. Giorgio de Baseggio, la cui filanda, eretta secondo i metodi recenti, somministra una seta che può reggere al paragone delle huone del nostro Friuli. Oltre a ciò merita il de Baseggio particulare encomio per quanto si adopera allo scopo di avvanzare la sua piccola patria in questo bel ramo di commercio; imperocchè noi sappiamo aver egli commesso varie oncie di semente hachi della Brianza, che intende col nuovo anno dispensare ai produttori gratis, onde ne avvenga il desiderato rinnovellamento dei bozzoli.

Non ultima fonte di naturali provventi per Capodistria si è lo stabilimento di saline, ripartito in molte proprietà, la cui rendita potrebbe essere di maggiore rilievo, se limitata non fosse la fabbricazione del sale, e venisse quello meglio pagato. Una vasta Casa di pena, sostenuta a spese dello Stato, è un bell'edifizio della città, ed è profittevole all'interno consumo. Alcuni capitalisti svizzeri ed inglesi, ponendo a calcolo la salubrità del sito, la profondità e sicurezza della rada, il buon mercato dei viveri e delle abitazioni, non chè la vicinanza di Trieste; hanno trovato di fondare quivi dei Cantieri per la costruzione e riparazione di ogni sorta di navi.

Se queste officine piglierauno le proporzioni che dal genere di lavoro sono richieste (di cui è già bella prova il grandioso opificio del sig. Martin), e se ai Cantieri si aggiungeranno fabbriche di altro genere, addatte all'indole del luogo, noi pronostichiamo per Capodistria un'era di risorgimento; mentre l'industria può riparare alla scaduta sua fortuna, e ritornarla fiorente, siccome allora che fu sede delle primarie magistrature, e capo dell'intera provincia.

DOTT, FLUMIANI.

# SCENE POPOLARI

# 4 17 E E E E E E

3.

Prima di rappresentare i punti principali di questa Storia, torna rispondere ad una domanda che taluno de' mici lettori avrà biascicata in uno shadiglio, altri intonata con una cert'aria di risentimento che volca dire: Al malanno gli scambietti delle Novelle e le frasche dei novellieri.

- Chi era la Lucia? -

Le avventure di questa donna, dapprincipio creduta una delle solite volgarità del suo sesso, da qualche giorno correvano per le borche di tutti i suoi vicini di borgo G...., modificate, come avvien sempre, trasformate nelle foggie le più strane, come la parola percossa, riverberata dall'eco che va perdendosi in un suono lontano, indefinito.

Alla Marietta, come a quella che non aveva agio ne volontà di trovarsi fuori che di raro e men che meno con certe saccenti che avrebbero stimata una deferenza il sentirsi ricercare di quelle novità veramento singolari nella contrada; era accaduto nullameno di razzolare così in aria qualche motto. qualche proposizione, che insieme a tutto quello che ella stessa era venuta immaginando e a certi nonnulla sfuggiti di bocca alla malata si erano accozzati in una leggenda così malconessa e fantastica affatto, la quale tutt'altro che soddisfarla, titillavale la curiosità e il desiderio di penetrare nei segreti di lei. Sopratutto il nome di quella donna, che sentiva ad ogni tratto ricordarsi dalla Lucia con una specio di religione; che, per quell'istinto di associazione così naturale alle anime ingenue, ella non poteva non figurarsi bella e virtuosa; quell'Isolina, per cui, senza conoscerla, simpatizzava omai, risentiva un amore come di sorella; le aveano messo una bramosia, un'impazienza tutta nuova di azzardare quella domanda, la quale, malgrado le dicerie di tanti, poteva dirsi tuttora insoluta.

Si era all'imbranire d'un bel giorno d'estate, di quel giorno che la Isolina era attesa con tanta ansietà, con tanta fiducia e che . . . non era comparsa. La Marietta seduta a piè del letto finiva di rammendare un pannolino della malata – di lei che immobile sul suo giaciglio da più ore non aveva aperto bocca ad una sillaba, e che forse in quegli istanti si confortava dell'idea che la Isolina potesse venire ancora, immaginava il piacere di vedersela appresso, sempre, indefessamente unita a lei e per lei.

E in quel punto la campana grande del Duomo sonava l'Avenmaria. A que' tocchi la Lucia como riscossa un colal poco: — E così, Marietta, disse, siamo giunte all' Avenmaria, è vero?

- Si, mamma Lucia, e questa sera ne danno il segnale coi Campanone perchè siamo alla vigilia di San Giovanni. — San Giovanni!! mormorò la malata, quasi cercasse racapezzarsi di qualche memoria che fosse annessa a quel nome. San Giovanni!! si: l'anniversario di quella scena d'inferno... Ed Isolina non giunge!! vuol dire ch'ella non giungerà forse più... Oh al certo non giungerà prima che io sia trapassata! E così...— Marietta, chiese poi con un tono più risolato, sapresti lu dirmi quali novelle corrano sul mio conto?

— A quel che dicono compassionevoli assai; però io non ho potuto venire a capo di nulla: anzi a dir vero non mi son travagliata d'avvautaggio, perchè diceva io: possibile che un giorna o l'altro ella stessa non mi conti qualche cosa,

a me che le porto così gran bene?

- Avevi ragione, buona fanciulla, qualche cosa te l'avrei detta anche prima d'oggi; però nontutto: perocchè un po' di vita, un po' di fede negli anni che verrebbero l'ho avuta sempre, e vi sono cose che non si dicono, che non si possono dire se non in certi momenti solenni, estremi. Adesso poi vita e speranze si scemarono, e i giorni che mi restano io li scorgo . . . sono pochil e tu non comprendi quanto sia duro specialmente a una donna sentirsi morire in un paese che non è il suo, sapendo di lasciare una fama ambigua in mezzo a gente, di cui nessuno la conosceva, la compativano pochissimi: - morire nel dubbio che non vi sarà chi abbia un motivo di venire sulla sua fossa a spargere una lagrima, di pregare un requiem per l'anima sua!... Oggi a te io dirò tutto, como l'avrei detto a colei ch'era l'unico bene della mia vita, come il direi a quell'Angelo che frappoco ricovrerà la anima mia in grembo al Signore. Or dunque ascolta.

4.

"Nacqui dell'89 - in quell'anno di tante novità, di tanta effervescenza in Francia, in Italia, in tutta Europa; in quell'anno che veniva preparando avvenimenti che in progresso avrebbero avvolta anche me, deciso del mio avvenire. A vedermi qui sur un giaciglio nella sossitta più disagiata del luogo, stremata di tutto, delle coso che non mancano persino a chi vive di accatto; non credere che questa fosse la mia condizione originaria. La mia famiglia teneva allora il primo luogo fra i ricchi possidenti di una grossa terra del Friuli; ond' io ebbi educazione per quei tempi compita, aspettative brillanti, lusinghiere fosse anco per la erede di un casato patrizio. Ti ho detto di aspettatioe, perchè convien che tu sappia come mio padro, quand'io non aveva che un dieci anni al più, fe' promessa di me al figlio d'un conterranco suo amico, il quale non mi aveva veduta mai, non sapeva neppure cho nome avessi, ed avrebbemi sposata dopo cinque o sei anni forse scuza neppure parlarmi, certamento senza indagare quali fossero le mie inclinazioni, i miei convincimenti. Non posso negarlo: mio padre

mi amava d'assai: probabilmente operando così cercava il mio meglio – se il cercava di tal guisa, dipendeva meno da lui, che dai costume d'allora che stimava tali forme opportune a tatti, in qualche rango della società indispensabili. Il fatto si fu che a sedici anni allorquando la prima volta mi venne parlato della probabilità d'un matrimonio, dell'epoca prestabilita ed imminente, della necessità di annuirvi e prepararmi fretta e furia, io non ne era più in caso.

Fin' allora nessuno se ne era addato, ma da qualche tempo io teneva corrispondenza con un giovane artista del paese, il quale mi venne veduto fortuitamente la prima volta in casa mia. I primi discorsi furono come sempro in tali circostanzo vaghi, superficiali, studiati più per una certa voluttà di parlar bene che per intendersi; ma pur troppo la parola è come uno strale - scoccato per ischerzo o a bello studio, laddove imbrocca, ferisce. Dopo quei discorsi ne vennero di altri, qualche corrispondenza per lettere, qualche presente, appuntamenti desiderati, lagrimati, gioje inellabili e dolori talvolta più inebbrianti, più sublimi delle gioje, medesime - vennero le promesse. Si era giunti a quel punto, che, lorquando ne siamo lontani, crediamo l'apice dell'umana selicità, consegnito, una chimera di fantasia esaltata, mai una realtà, e che pure è una realtà adorata, assorbente tutti i pensieri, i sentimenti della vita.

Era il novembre dell' 805. L' esercito italogallo vincitore a Caldiero, passato il Tagliamento, si spingeva a gran giornate nell'Austria per congiungersi al Grand' Uomo. Carlo (che così chiamavasi il mio fidanzato) dovea partire per la Campagna. La sera innanzi a quel giorno fatale, ignara di checchè fosse, io era come il solito nella camera da lavoro: quando alla finestra sento un picchio come di sasso lanciatovi. Non bado – dopo qualche minuto una bussa più forte. Vado al balcone, alzo le griglie...

- Lucietta, siete voi? un momento, per amor del cielo!

- Ob Carlo! cosa è? a quest' ora . . .

— Non è che questo: domani, quando pel pacse sentirete il tamburo, capirete che il vostro Carlo se ne va coll' Armata. Lucietta, il so: questo per voi è un colpo tremendo — non è meno per me. Ma così io che voi a quest' ora abbiamo pronunciata una parola, fra noi è stretto un nodo che creatura umana non potrà sciogliere mai. Se lo scioglie Iddio, si dica almeno che noi dalla parte nostra non mancammo . . . Addio, Lucietta! il vostro nome e il mio! . . . Addio.

Erano parole ingenue e forti: però talo fu l'ambascia che mi comprese in quel momento che io non potei risponder sillaba, mi ritirai brancolante dalla finestra e caddi sulla sedia come cosa morta. Dirti come passassi quella notte sarebbe cosa inutile; sarebbe un volerti intromettere in certi arcani della vita che non si intendono se non da chi ama ed ama di un primo amore.

L'indomani su chi mi richiese perché sossi così taciturna, sconcertata: a quella domanda mi balenò nella mente un pensiero tremendo... e la circostanza mi parve opportuna per eseguirlo. Risposi che lo starmene sempre chiusa, occupata mi sarebbe stato rimedio acconcio. Non ci volle di più: la sera del giorno stesso io mi trovava a un podere di samiglia un otto miglia distante. – La parte, che adesso ti verrò raccontando, sorse ti desterà più ribrezzo che meraviglia; è una di quelle storie di cui adesso non si ha esempio, ma che allora non su mica.

Chi al punto di mezzanotto fosse stato al portone del casino, avrebbe veduto uscirne un tale tulto chiuso nel farrajuolo, col cappello tirato sulla faccia, guardingo e peritoso come chi teme di mettere un passo in fallo. Non importa che io tel dicaquella persona non era altrimenti un uomo - era io: lo scopo di quella risoluzione puoi comprenderlo da te - Carlo è partito ed io me ne starò? dissi - e... partii, e tutta la notte corsi vio che non conosceva, fangoso, intralciate.

Biancheggiava l'alba, quando mi trovai sul pendio d'un' alpe che era come il primo gradino d' un immenso scaglione di montagne addossantesi l'una sull'altra e terminanti în un caccume ardito, gigantesco che si spiccava nelle nuhi. Sembrava una muraglia fabbricata là dalla natura per uno scopo veramento sublime . . . ! Mi volsi addietro e vidi . . . i piani della mia pairia che per dir così parevano raccolti intorno a me perchè non partissi senza abbracciarli. On credintil a quella vista tutto il coraggio, che mi aveva inspirato la coscienza di compiere un dovere, sentii venirmi meno! Guardava... guardava... chè non sapea ritrar l'occhio dal magico panorama di que' luoghi che mi avevano veduto nascere, che erano stati i testimonii delle prime mie gioje, dei primi dolori - di quei luoghi ove si trovava la mia famiglia, mia madre che io aveva potuto abbandonare, e forse non avrei riveduta mai più - di quei luoghi incantati, di quella patria, di quella classica terra del Bello e degli Eroi. - Marielta!! Oh tu non sai quanto duro sia l'abbandonare la patria a colui che vi aveva unite tante memorie e tante speranze! In quel momento il fascino d'ogni altro avvenire si disabbella e sembra quasi che tutte le facoltà dello spirito si concentrino in un solo pensiero, in una parola . . . la patria.

Ed io questa patria l'abbandonava, - ed ai disagi, alle miserie dell'esiglio non pensai! Oh poveri gli esuli!! Forse non d'altro colpevoli che d'una parola... sono condannati a ramingare come i percossi dal cielo, come i non segnati dal Tuu. Per lande paladose, per roccie scoscese, per selve selvaggio profughi han compagni il nembo e la procella, l'ulular del lupo od il rombar infesto dell'upupa, lo schianto del fulmine o il rovinio del torrente. Vedran le guglie di lontane me-

tropoli, ma non sarà il campanile del paese ove nacquero; udranno il ricercato linguaggio de' ritrovi, ma non sarà quello che primo li intromise nei misteri della parola, e ammireranno i voli dell' Opera straniera, ma non sarà quella flebile melodia che in patria li inteneriva.

Mi piovevano le lagrime, e se in quel momento non mi fosse soccersa l'idea del progetto che aveva giurato di proseguire, sarei retrocessa.

Proseguii. In Carinzia raggiunsi il retroguardo dell'esercito di Massena, ai 21 di novembre era a Vienna, ai 2 dei seguente sui piani di Austerlitz. E ad Austerlitz trovai Carlo. — l'irmata la pace di Presburgo, divisammo tornare a Friuli: in Friuli, ove chi sa? come saremo stati accolti, come interpretati, chi sa quali sciagure ne avrebbero attesi! Questi pensieri talvolta mi si attraversavano nella mente con tutte le parvenze di un male senza rimedio, d'una rovina insopportabile: ma con me era lui, lui sano e glorioso conscio di tutto il mio affetto, del maggior sacrifizio di cui sia capace una donna e ch'io aveva compito — lui che io amava più di me, che aveva legato ai miei destini in un modo che facea stupire me stessa. . . . "

A questo punto uno scalpiccio come di chi si affrettasse di venir in soffitta e la comparsa repentina di una giovane interruppe il racconto. – Fra le tre fa un lungo baciarsi, un abbracciarsi solo interrotto a quando a quando da qualche sospiro, da qualche esiamazione.

Quella giovane era Isolina. . . . (continua) G. MALISANI

# OSSERVAZIONI SUI BOSCHI DELLA CARNIA

(Continuazione V, il n. 0.)

DIFFERENZA TRA I BOSCHI ERARIALI, COMUNALI E PRIVATI

Abbiamo sino a questo punto versato sui hoschi resinosi in generale. Ora ci faremo ad osservare che tali boschi o sono erariali, o comunali,
o privati. – I boschi erariali sono d'ordinario i
più lontani dai villaggi e dagli opificit e dalle agevoli strade, per cui più disagevolo riesce il taglio dei legnami e più difficile e dispendioso il
trasporto di questi.

I hoschi detti comunali sono più vicini all'abitato, posti non lungi dalle ripe dei torrenti e dalle seghe, e sono di facile accesso; perciò i legnami che forniscono sono lavorati più agevolmente, e più facile e men costoso è il lora trasporto.

Tra i boschi privati finalmente ve ne ha che sono presso le case, ed altri che sono lungi dalla seghe, dalle strade e dai villaggi. Quindi più o men difficile riesce la cura ed il laglio di questi ed il modo del trasporto, maggiore o minore conseguentemente la spesa.

Premessi tali cenni ed avvertita la discrenza topografica ed economica da bosco a hosco, passiamo ad osservaro brevemente quale sia lo stato particolare d'ogni singola categoria di questi.

I boschi erariali presentano da trenta anni a questa parte molto degrado, perchè i tagli non si fecero colle dovuto attenzioni, non seguirono in questi necessarj espurghi, nò furono debitamente sorvegliati. E assai maggiore sarebbe il loro decadimento, se la distanza, la difficoltà del taglio dei legnami e la spesa dei trasporti non li avessero preservati da maggiori devastazioni. Ecco la ragione per cui sin' ora i boschi erariali non sono affatto degradati.

I boschi detti comunali, come quelli che stanno più presso ai villaggi, o sono in modo lagrimevole disastrati, o quasi assolutamente distrutti per le ragioni sopra accennate: ed oltre a queste anche per la facilità di confondere sulle seghe i legnami frodati con altri di legittima provenienza, e di farli fendere e sparire da un' istante all'altro, sottraendoli così ad ogni giuridica investigazione. Se questi boschi erano in addietro (quantunque negletti) in istato assai migliore, ciò accadeva solamente perchè erano sommessi a vigile custodia degli abitanti, a cui molto importava il vigilare alla loro conservazione. Dal cangiato sistema d'amministrazione forestale deriva adunque l'attuale rovina di queste foreste.

I boschi di privata ragione, qualunque sieno le topografiche ed economiche loro circostanze, sono i meglio conservati, perchè i rispettivi proprietarii attendono ad espurgarli ed a custodirli con ogni loro potere, come fa chi veglia e cura il proprio avere. Ecco la semplicissima e naturalissima ragione per cui attualmente i boschi privati sono in condizione tanto più prospera dei boschi erariali e doi comunali.

Da tale veridica esposizione emerge dunque manifestamente, che mezzo unico di ristorare, conservare e prosperare i boschi comunali della Carnia, e di ridurli in condizione di porgere alle popolazioni vitale e perenne soccorso, quello si è principalmente di ridarii in balia ai Comuni, come lo erano negli andati tempi.

Allora l'amministrazione di que' boschi, animata dal vivo e possente stimolo del proprio interesse, verrà molto meglio condotta, poiché sotto le attenzioni e le cure assidue dei singoli proprietari saranno i boschi, ora negletti, diligentemente espargati e difesi; spariranno gli abusi, poiché dai proprietarii stessi ne avranno la più vigile custodia. Ch. ripetiamolo pure, è questo l'unico mezzo di richiamare i boschi di questa sventurata regione a vita novella, di preservarli dai guasti a cui soggiaciono, e di rinprire alla Carnia una fonte di ricchezza, por la malvagità degli uni, e per l'impotenza degli altri ora quasi affatto esaurita.

Tale provvedimento indispensabile nelle tristi condizioni presenti a rilevare i boschi Carnici riuscirebbe alla Carnia di altri beni fecondo. Poiché con ciò oltre di economizzare la spesa delle guardie boschive comunali, si provvederebbe a molti ed essenziali bisogni dei popoli, poiché dal fondo assegnato a ciascuna comunità si trarrebbero foraggi, fogliami e le legna da fuoco e da fabbrica indispensabili ad ogni famiglia; si appagherebbero i voti ed i desiderii di tutti, si cesserebbero i litigi che di sovente insorgono fra gli abitanti sui diritti dei prodotti comunali; si rinfrancherebbe l'operosità agricola, si infrenerebbe il flagello dell'emigrazione (flagello che priva il paese degli operaj più sani, più giovani, più laboriosi, i quali riedono alle loro famiglie ricchi di vizi e poveri di virtù e di moneta); si aprirebbe a queste contrade una doviziosa scaturigine di prosperità, e col togliere a queste popolazioni il destro, e diremo quasi la tentazione di dar di piglio negli averi altrui, si opererebbe una grande riforma nella pubblica morale.

Pare che le misure proposte a salvezza dei boschi resinosi (come d'ogn' altro della Carnia) fossero note anco ai Regittori supremi di questo paese, poichè colla Patente 16 aprile 1839, renunziando ad ogni diretto dominio sui fondi comunali, donavali a benefizio dei Comuni, permettendo l'alienazione, la livellazione e la partizione dei medesimi, secondo le varie circostanze locali ed i particolari bisogni dei popoli, interdicendo il vago pascolo, come dannosissimo ai boschi ed alle campagne.

Certo non vi fu mai provvedimento (almeno pella Carnia) più necessario e più benedetto di questo, nessuno che potesse essere cagione di più benefici risultati, riguardo alla coltivazione dei boschi.

(continua)

G. B. DOTT. LUPIERI

# Un' altra parola intorno alla tassa sui Cani \*)

Il cane è un'animale che può riuscire all'uomo di molta utilità. Si comprenderà di quanta importanza sia questa specie nell'ordine della natura, supponendo per un momento che essa non avesse esistito. L'uomo senza l'ajuto del cane come avrebbe potuto domare tutti gli altri animali, distruggere le beslie selvagge e norive? Per impudronirsi dell'universo animato l'uomo ha dovuto incominciare dal conciliarsi un partito fra gli animali, col vincere mediante la dolcezza quelli che erano capaci di affezione e d'obbedienza. Ora il cane ha comune coll'uomo il fervore del sentimento, e lo supera in docilità, fedeltà e costanza d'affetto; in lui non regna idea d'interesse, nè d'ambizione, anzi sbandito ogni desiderio di vendetta null'altra cosa teme che di spiacere. Perciò gli antichi avevano

<sup>&</sup>quot;) Intorno a questo proposito il Municipio di Trieste, per quanto leggevasi giorni fa in que' giornali, dava savii provve-dimenti: alcuni nostri antici cittadini vorrebbero poi che la esucuzioni dell'ammazzacani urbano avessero luogo con più decenza. Diciamo ciò poichè siamo nell'argomento.

consocrato il cane a Diana, a Marte e Mercurio. Presso gli Egiziani e i Greci come presso i Romani quest' animale era simbolo dell'affezione e della fedeltà. I Persi o Ghebbri hanno una specie di venerazione per esso. Uno dei libri loro ingiunge di essere caritatevoli verso tali besti adducendo, che il cane è il più povero fra tutti gli animali. Quando un Ghebbro è in agonia, secondo Tovenier, que' di casa prendono un cane, e lo pongono colla gola presso la bocca del malato, acciocchè riceva la sua anima coll'ultimo sospiro.

Dopo tutto questo, dirò che i cani sono troppi, particolarmente gli inutili; è vero che nati che siano hanno diritto a vivere, ma si vede d'altronde indispensabile che siano custoditi. Nessuno sarà ignaro de' casi che spesso succedono d'Idrofobia umana prodotta dalla morsicatura di questi utili e pericolosi animali. Mille volte sono state proposte ed ordinate delle precauzioni, e mai o male eseguite. Qual raccapricio, quale dolorosissima sensazione non produce l'uomo idrofobo! Basta il vedere una volta questo accidente per dimenticare tutti i vantaggi e maledire per sempre tutte le qualità de' cani, e tutti i loro encomiatori. Non potrei comprendere il motivo che in questa nostra Provincia, a confronto di molti altri luoghi, questa specie di animali si moltiplichi a meraviglia. Ed è ormai un desiderio universale che si porga un limite a questo disordine. Una tassa sui cani è molto tempo che in diversi luoghi è in attività; qual miglior mezzo di questo per diminuire il numero traendone un vantaggio? Oltre a ciò non si dovrebbe mai vedere fuori di casa un cane in qualunque stagione si sia senza il padrone e senza la musaruola, ed i contravventori dovrebbero essere puniti rigorosamente colla confisca del cane e con buone multe, e prontamente fatte pagare. Con questi due mezzi esattamente eseguiti, vedrebbesi che in breve andrebbe a diminuirsi il numero, e particolarmente degli inutili che sono molti ed i più pericolosi.

Quand'anche tutte le razze de'eani mi si volgessero contro, non potro a meno di persistere in questo desiderio.

F, CODOLINI

# **BIBLIOGRAFIA**

Il Prof. Ab. Francesco Filippi, uno dei pochi che tengono vivo in Italia il culto della lingua del Lazio, ha testè voltato in versi latini il Salterio del Re Profeta. Nè ha già pubblicati due fascicoli e sta per pubblicare il terzo ed ultimo. Non è da noi il rilevare i pregi di questo lavoro già da allri tentato, ma crediamo che i dotti daranno vinta ai Filippi la prova dell'avere fatto risonare degnamente i numeri della lira oraziana sui toni dell'arpa davidica. Noi ci contentiamo di annunziare quest' opera per un sentimento di orgoglio nazionale, ed un poco anche municipale, avendo quel Professore per alcuni anni formalo parte del nostro Civico Ginnasio.

# CRONACA SETTIMANALE

Non ci è materia sia quanto si voglia umile e sottile che isfuga ai cento occhi d'Argo del giornalista. Egli è la scolta avvanzata, per non dir perduta, della civiltà e della umanità, egli è sempre che veglia a diffesa de' suoi fratelli, e loro addita sollecito tutto ciò che può loro tornare in nocumento. Questi pensieri ci corsero in mente, udendo in un giornale

Triestino, futto plauso alle Autorità che decretarono la confisca di nou so quante centinija di pignate, perchè ad illudere il sempre rispettabile e mai rispettato pubblico, erano state tinte con una vernice attossicata. Bravo il Municipio di Trieste che tuato si mostra sollecito della salute dei cittadini! bravo il giornalista che addita il male all' Autorità, e la plaude sinceramente quando essa adopra a cessarlo!

Si sta organando a Vienna una società per promuovere gli studii teorico pratici delle strade ferrate, società che sarà composta di Matematici, di Ingegneri e di Meccanici. Noi che nella costrazione di ogni via ferrata veggiamo una nuova vittoria delle forze intelligenti e morali sulle forze materiali, ubbiamo salutato con gioja la notizia di una istituzione, che produrrà certo nuovi perfezionamenti ai già noti congegni, e arricchirà di nuovi ritrovamenti meccanici e di nuove teoriche i tesori della scienza ferroviaria, che quantunque ancor nell'infanzia, già fè stupire il mondo de' suoi miracoli, e produsse avvanzi così grandi nei rapporti intellettuali, morali e commerciali delle nazioni.

Uno dei Tentri di Venezia si intitolerà d'ora innanzi Teatro Goldoni onde far onore alla memoria dell'illustre commediografo che è, e sarà sempre gloria perenne della Scena Italiana. La Società drammatica che la suo prove in quel Teatro, all'effetto di avvalorare i nostri drammaturgi si offre di rappresentare gratis le opere del loro ingegno: larghezza plausibile in se, ma che ci fa aperto qual sia la condizione miscranda dei poveri autori drammatici in Italia, se devono reputarsi avventurati di trovare chi voglia esporre i loro Drammi senza chiedere ad essi nessuna mercede. E poi maravigliate del picciol numero degli autori di scritturo drammutiche tra noi, e del progrediente decadimento di questa nobilissima arte l Forso che i Francesi si gtorierebbero di un Dumas, di un Scribe, di un Vittore Ugo e di cento altri Dei milionarii se si giacessero su quel letto di Procuste su cui si stentuno tant'ingegni Italiani? Abbiamo per fermo che no.

In Komlo, villaggio di Ungheria, si è scoperta una muova miniera di carbon fossile da cui verrunao estratti ogni anno tre milioni ciren di staja di questo combustibile prezioso. Noi che gratuliamo più della scoperta di una di sifatte miniere che di una d'oro o d'argento, perchè riguardiamo il suo prodotto come uno dei principali fattori dell'incivilimento moderno, ci complaciamo di sifatta novella, tanto più che la nostra proviucia non ha in questo rispetto che invidiare alle altre, se, come tatto lo fa sperare, le nostre cave carbonifere tosto verranno utilizzate in pro dell'industria, ed in avvantaggio grande degli interessi più vitali del nostro Friuli.

Un celebre Chirurgo di Parigi cura le scottature prima cuoprendo i punti offesi coff'unguento cerco, e poi se vraponendovi delle vesciche con ghiaccio pesto, che si riempiono di nuovo ghiaccio subito che il primo sia sciolto. Questo metodo di cura le cui virtà chbimo più volte e sperimentare in gravissime scottature, se è continuato più giorni, oftre l'impedire le infiammazioni locali e generali, ha anco il supremo avvantaggio di temprare mirobilmento i dolori de' pazienti.

A fare novella prova che quando chiedenmo la Istituziono delle Commissioni Igieniche edilizie permanenti, noi nou abbiamo domandato cosa strana, ne inutile, ne impraticabile, giovi il riportare le seguenti lince che trovammo in un giornale francese "Il Consiglio Comunale di Ath ha decretato, come quello di Braxelles, Liege, Tournay, che sulla faccia di quelle case i cui proprietarii non vorranno eseguire le riforme ad essi imposte dalle Commissioni edilizie, sia posto una scritta con queste parole: Casa interdetta per essere insulubre.

Oltre il grande ferroviario da Versavia a Pietroburgo, il Governo russo ha decretato di costruirne altri due di uguale, auzi di maggiore grandezza, l'uno fra Mosea e Chartolf in U-krania ed un altro da questa città a Teodosia o Kaffa, porto del Mar Nero. Il capitale da occuparsi in queste due opera gigantosche è di 118,750,000 franchi.

Un giornole che descrive le miserie di Londra, dice tra le altre orribili cose che in quella metropoli ci hanno 80 mila sacerdotessa di venere pandemia, delle quali la fame, le vidlenze, le infermità a gli stravizzi ne mietono ogni anno 8 mila. Questa lacuna è però tosto riempita da altre sciagurate che ad ora ad ora s'ingenerano in quella feccia che sta in fondo alla società delle grandi metropoli, società che forse per ironia suoisi addomandare culta e civile.

Leggiamo in un giornale di medicina che in Germania ed in Inghilterra si stanno fondando degli Istituti presiedati dat Clero, nei quali saranno educate quelle giovani che varranno consacrarsi alle cure dei malati negli spedali.

Altre volte noi abbiamo localo l'uso delle carni di cavallo qual combustibile, ed una nuova prova della qualità alibile di questa carnementa la troviamo in un giornale di Berlino che ci assicura che in un anno si consumarono in quella città 244,625 libb. di carne tolta da 522 cavalli.

Una dama di Varsavia commossa dall'orribile sorte a cui soggiacquero due nuove vittime delle tumulazioni affrettate, legò al Municipio di quella città parte del suo ricco censo perchè fossero cretto due salo invigilate da speciali custodi per deposito dei cadaveri, che in avvenire non dovrebbero tumularsi che quando fossero in essi patenti i segni della putrefazione! Dopo quanto abbiamo detto sui pericoli degli intempestivi seppe limenti giovi anche questo fatto di lezione ed esempio a chi di ragione.

Nell'anno di grazia e di luce 1852 il Presidente della Società Letteraria reale di Londra ha intrattenuto l'erudito consesso con una sna profondissima e lunghissima scritta per addimostrare ciò che sanno da tanti secoli tutti fedeli cristiani, cioè che il governatore della Giudea Ponzio Pilato si è veramente lavato le manil I E poi si dica che le Accademie hanno mutato vezzo l

Jacta est alea - Il destino del Palazzo di Cristalto è fissalo, ogni speracza di conservario è perduta. Egli cadra vittima della inesorabile legalità di Jhon Bull, pel cui amore egli sacrificherebbe non solo un edifizio, siasi quanto si voglia grande e prezioso, ma anche la vita propria e quella dei snoi figli. È udite con che spatia soleune un giornale inglese ci annunzia questa, che altri direbbe catastrofe, e per cui piangerebbe come si trattasse di una sventura unzionale:

Demolizione del Palazzo di Cristallo. - Avviso d' asta.

" l'i è stato inviato dal signor Fox e compagni un catalogo di legnami e d'altri materiali che saranno tra poco venduti all'asta, il quale catalogo ci fa prova della progressiva demolizione del Palazzo, che per molti mesi ospitò i rappresentanti di tutte le genti del globo.

In Francia si pensa ad apparecchiare una nuova esposizione dell'industria mondiale che avrà luogo in Parigi nel 1854, ed anche gli apparecchi per quella degli Stati-Uniti procedono alacremente.

Il governo di Francia ha insignita della crove della Legion d'onore la Superiora dell'Ospizio ministrato dalle Suore
di cavità di l'arigi, donna che pel corso di 50 anni prodigò
agli infermi poveri le più amorevoli e provvide cure. Ci è grato
di poter pigliare ricordo di si bella onorificenza che il governo
Francese ha riso a questa donna di viriù, ed in lei anco alla
istituzione a cui essa appartiene, perché speriamo che questo
sarà nuovo stimolo al nostro Consiglio Provinciale ad acconsentire anche agli infermi dei nostro Ospedale quei servigi e quelle
cure educatrici che loro saranno largite solo quando le benedette
Spore entreranno a ministrare in quel pio istituto.

In un villaggio di Francia una huona famiglia di contadini è impazzita pella lettura di un libro ascetico terroristico sel modo di quello delle Sette Trombe o della Tromba sonora ecc. che pur troppo hanno tra noi aucora non pochi lettori. Noi che abbiamo sovente voduto riuscire demonomaniaci alcuni di quegli sciagurati che stimavano debito di religione l'edificare le anime toro con siffatte diavolerie, pregtiamo il nostro devoto ciero ad invigilare sui libri ascettei che corrono tra le mani delle pie persone alle toro cure commesse, poichè esso devo sapere assai meglio che noi poveri profani, che con taluni di quei libri si possono fare dei fanatici, degli ipocrii, dei pazzi, ma degli nomini veramente cristiani uni !

Il divieto di impiegare fauciulli prima che abbiano compiti i nove anni nelle officine di arti e mestiori è stato promulgato anche in Ungheria. Facendo plauso a questo provvedimento, noi stimiamo essere nostra debito l'invocare di nuovo che venga istituita una Commissione che invigiti sulle condizioni igieniche e merali dei nostri fanciulti e giovinetti upprendisti, molti dei quali per essere lasciati scemi di ogni tutela crescono all'immoralità, e sostentano sovente incomportabili fatiche ed ineffabili violenze.

6. 2 IMBELLIA

# CRONACA DEI COMUNI

Percotto 11 marza

Nell' ultima ndunanza consigliare del Comune di Pavia si doveva passar alla nomina del medico-condotto. Tra i concorrenti c'era taluno, su cui assai facilmente si avrebbe potuto accordarsi perche la buonta del di fui carattere e le prove dale di amore alla scienza non ammettevano eccezioni. Ma signori nò: que' Consiglieri dividono i voti tra i concorrenti, o non si viene a capo di nominare alcuno, perche più badasi alle relazioni di famiglia e alla protezione promessa che al leale disimpegno del proprio dovere. Povere Comuni rappresentate da uomini dappoco o cattivil Quando mai l'idee deli'onesta e del dovere dirigeranno i fatti umani?.....

# COSE URBANE

La torre di S. Giovanni tra pochi giorni presenterà (forsa) si cittadini udinesi il suo orologio restaurato... almeno questo termine fu precisato, dicesi, nel contratto coll'imprenditore di quel lavoro, e nuovo prorogho dispiacerebbero assai alle persone che apprezzano il tempo e l'esattezza.

- Da sette anni l' Angelo del Castello è assarragliato da un' armatura di Iegno, esposta a tutto le intemperie. Alcuni cittadini, agli occhi de' quali sembra che quell' armatura attualmente sia in grande pericolo, invocano dallo spettabile Municipio qualcho provvedimento... almeno perchè il forasticro il quale visita Udine da sette anni e sempre vide quella baracca, non la reputi un simbolo di inerzia municipale ad perpetuam raerum memoriam.
- Meneano pochi mesi al termine del vecchio contratto per l'illuminazione della nostra città, e noi speriamo che Iddio Signore si degnerà di aprire gli occhi a chi di ragione perchè col nuovo contratto si provveda più utilmente di quanto si fece finora a questa importante bisogna. Sarebbe quindi cosa buona di attivar presto le pratiche d'asta, tanto più che l'averle ritardate nell'ultima scadenza recò ni censiti il danno del 10 per 0/0, e all'appaltatore oltre a questo vantaggio eziandio il diritto di preferenza nel caso di illuminazione a gaz.

C. dott. Giussani direttore

Cablo Sebena gerente respons.

L'Alchimista Frinlano costa per Udine lire 14 annue antecipate e in moneta sonante; fuori lire 16, semestre e trimestre in proporzione. — Ad ogni pagamento l'associato ritirerà una ricevuta a stampa col timbro della Direzione. — In Udine si ricevono le associazioni dal Gerente, in Mercatovecchio Libreria Vendrame. — Lettere e gruppi saranno diretti franchi alla Direzione dell'Alchimista Friulano.